# Sonetti

di Ugo Foscolo

Edizione di riferimento: *I sonetti*, a cura di Giorgio Agamben e Franco Rella, Feltrinelli, Milano

- Letteratura italiana Einaudi

# Sommario

| Alia sera                               | 1  |
|-----------------------------------------|----|
| Non son chi fui, perì di noi gran parte | 2  |
| Te nudrice alle muse                    | 3  |
| Perché taccia                           | 4  |
| Così gl'interi giorni                   | 5  |
| Meritamente                             | 6  |
| Solcata ho fronte                       | 7  |
| E tu ne' carmi avrai perenne vita       | 8  |
| A Zacinto                               | 9  |
| In morte del fratello Giovanni          | 10 |
| Alla Musa                               | 11 |
| Che stai?                               | 12 |

# ALLA SERA

| Forse perché della fatal quïete            |    |
|--------------------------------------------|----|
| tu sei l'imago a me sì cara vieni          |    |
| o Sera! E quando ti corteggian liete       |    |
| le nubi estive e i zeffiri sereni,         | 4  |
| e quando dal nevoso aere inquïete          |    |
| tenebre e lunghe all'universo meni         |    |
| sempre scendi invocata, e le secrete       |    |
| vie del mio cor soavemente tieni.          | 8  |
| Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme    |    |
| che vanno al nulla eterno; e intanto fugge |    |
| questo reo tempo, e van con lui le torme   | 11 |
| delle cure onde meco egli si strugge;      |    |
| e mentre io guardo la tua pace, dorme      |    |
| quello spirto guerrier ch'entro mi rugge.  | 14 |

# NON SON CHI FUI, PERI DI NOI GRAN PARTE

| Non son chi fui; perì di noi gran parte:     |    |
|----------------------------------------------|----|
| questo che avvanza è sol languore e pianto.  |    |
| È secco è il mirto, e son le foglie sparte   |    |
| del lauro, speme al giovenil mio canto.      | 4  |
| Perché dal dì ch'empia licenza e Marte       |    |
| vestivan me del lor sanguineo manto,         |    |
| cieca è la mente e guasto il core, ed arte   |    |
| la fame d'oro, arte è in me fatta, e vanto.  | 8  |
| Che se pur sorge di morir consiglio,         |    |
| a mia fiera ragion chiudon le porte          |    |
| furor di gloria, e carità di figlio.         | 11 |
| Tal di me schiavo, e d'altri, e della sorte, |    |
| conosco il meglio ed al peggior mi appiglio, |    |
| e so invocare e non darmi la morte.          | 14 |

### TE NUDRICE ALLE MUSE

| Te nudrice alle muse, ospite e Dea          |    |
|---------------------------------------------|----|
| le barbariche genti che ti han doma         |    |
| nomavan tutte; e questo a noi pur fea       |    |
| lieve la varia, antiqua, infame soma.       | 4  |
| Ché se i tuoi vizi, e gli anni, e sorte rea |    |
| ti han morto il senno ed il valor di Roma,  |    |
| in te viveva il gran dir che avvolgea       |    |
| regali allori alla servil tua chioma.       | 8  |
| Or ardi, Italia, al tuo Genio ancor queste  |    |
| reliquie estreme di cotanto impero;         |    |
| anzi il Toscano tuo parlar celeste          | 11 |
| ognor più stempra nel sermon straniero,     |    |
| onde, più che di tua divisa veste,          |    |
| sia il vincitor di tua barbarie altero.     | 14 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Per la sentenza capitale proposta nel gran consiglio cisalpino contro la lingua latina.

# PERCHÉ TACCIA

| Perché taccia il rumor di mia catena          |    |
|-----------------------------------------------|----|
| di lagrime, di speme, e di amor vivo,         |    |
| e di silenzio; ché pietà mi affrena           |    |
| se di lei parlo, o di lei penso e scrivo.     | 4  |
| Tu sol mi ascolti, o solitario rivo,          |    |
| ove ogni notte amor seco mi mena,             |    |
| qui affido il pianto e i miei danni descrivo, |    |
| qui tutta verso del dolor la piena.           | 8  |
| E narro come i grandi occhi ridenti           |    |
| arsero d'immortal raggio il mio core,         |    |
| come la rosea bocca, e i rilucenti            | 11 |
| odorati capelli, ed il candore                |    |
| delle divine membra, e i cari accenti         |    |
| m'insegnarono alfin pianger d'amore.          | 14 |

# COSI GL'INTERI GIORNI

| Così gl'interi giorni in lungo incerto        |    |
|-----------------------------------------------|----|
| sonno gemo! ma poi quando la bruna            |    |
| notte gli astri nel ciel chiama e la luna,    |    |
| e il freddo aer di mute ombre è coverto;      | 4  |
| dove selvoso è il piano più deserto           |    |
| allor lento io vagabondo, ad una ad una       |    |
| palpo le piaghe onde la rea fotuna,           |    |
| e amore, e il mondo hanno il mio core aperto. | 8  |
| Stanco mi appoggio or al troncon d'un pino,   |    |
| ed or prostrato ove strepitan l'onde,         |    |
| con le speranze mie parlo e deliro.           | 11 |
| Ma per te le mortali ire e il destino         |    |
| spesso obblïando, a te, donna, io sospiro:    |    |
| luce degli occhi miei chi mi t'asconde?       | 14 |
|                                               |    |

# **MERITAMENTE**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

# SOLCATA HO FRONTE

| Solcata ho fronte, occhi incavati intenti,       |    |
|--------------------------------------------------|----|
| crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto,       |    |
| labbro tumido acceso, e tersi denti,             |    |
| capo chino, bel collo, e largo petto;            | 4  |
| giuste membra; vestir semplice eletto;           |    |
| ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti; |    |
| sobrio, umano, leal, prodigo, schietto;          |    |
| avverso al mondo, avversi a me gli eventi:       | 8  |
| talor di lingua, e spesso di man prode;          |    |
| mesto i più giorni e solo, ognor pensoso,        |    |
| pronto, iracondo, inquïeto, tenace:              | 11 |
| di vizi ricco e di virtù, do lode                |    |
| alla ragion, ma corro ove al cor piace:          |    |
| morte sol mi darà fama e riposo.                 | 14 |
|                                                  |    |

### E TU NE' CARMI AVRAI PERENNE VITA

| E tu ne' carmi avrai perenne vita           |    |
|---------------------------------------------|----|
| sponda che Arno saluta in suo cammino       |    |
| partendo la città che dal latino            |    |
| nome accogliea finor l'ombra fuggita.       | 4  |
| Già dal tuo ponte all'onda impaurita        |    |
| il papale furore e il ghibellino            |    |
| mescean gran sangue, ove oggi al pellegrino |    |
| del fero vate la magion si addita.          | 8  |
| Per me cara, felice, inclita riva           |    |
| ove sovente i pie' leggiadri mosse          |    |
| colei che vera al portamento Diva           | 11 |
| in me vologeva sue luci beate,              |    |
| mentr'io sentia dai crin d'oro commosse     |    |
| spirar ambrosia l'aure innamorate.          | 14 |

# A ZACINTO

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

# IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI

| Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo   |    |
|-----------------------------------------|----|
| di gente in gente, me vedrai seduto     |    |
| su la tua pietra, o fratel mio, gemendo |    |
| il fior de' tuoi gentili anni caduto.   | 4  |
| La Madre or sol suo dì tardo traendo    |    |
| parla di me col tuo cenere muto,        |    |
| ma io deluse a voi le palme tendo       |    |
| e sol da lunge i miei tetti saluto.     | 8  |
| Sento gli avversi numi, e le secrete    |    |
| cure che al viver tuo furon tempesta,   |    |
| e prego anch'io nel tuo porto quïete.   | 11 |
| Questo di tanta speme oggi mi resta!    |    |
| Straniere genti, almen le ossa rendete  |    |
| allora al petto della madre mesta.      | 14 |

# ALLA MUSA

| Pur tu copia versavi alma di canto       |    |
|------------------------------------------|----|
| su le mie labbra un tempo, Aonia Diva,   |    |
| quando de' miei fiorenti anni fuggiva    |    |
| la stagion prima, e dietro erale intanto | 4  |
| questa, che meco per la via del pianto   |    |
| scende di Lete ver la muta riva:         |    |
| non udito or t'invoco; ohimè! soltanto   |    |
| una favilla del tuo spirto è viva.       | 8  |
| E tu fuggisti in compagnia dell'ore,     |    |
| o Dea! tu pur mi lasci alle pensose      |    |
| membranze, e del futuro al timor cieco.  | 11 |
| Però mi accorgo, e mel ridice amore,     |    |
| che mal ponno sfogar rade, operose       |    |
| rime il dolor che deve albergar meco.    | 14 |

# CHE STAI?

| Che stai? già il secol l'orma ultima lascia;    |    |
|-------------------------------------------------|----|
| dove del tempo son le leggi rotte               |    |
| precipita, portando entro la notte              |    |
| quattro tuoi lustri, e obblio freddo li fascia. | 4  |
| Che se vita è l'error, l'ira, e l'ambascia,     |    |
| troppo hai del viver tuo l'ore prodotte;        |    |
| or meglio vivi, e con fatiche dotte             |    |
| a chi diratti antico esempi lascia.             | 8  |
| Figlio infelice, e disperato amante,            |    |
| e senza patria, a tutti aspro e a te stesso,    |    |
| giovine d'anni e rugoso in sembiante,           | 11 |
| che stai? breve è la vita, e lunga è l'arte;    |    |
| a chi altamente oprar non è concesso            |    |
| fama tentino almen libere carte.                | 14 |